

## THE THE

THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY

1-1-1

LA PROPERTY

THE MANNEY TO

1



## **BREVI CENNI**

curr

## COSTRUZIONI MILITARI, CIVILI ED ECCLESIASTICHE

## ESECUITE IN GARTA

DAL 1835 SIN OCC.

GIACOMO GUARINELLI

CAPITANO DEL GENTO



NAPOI

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI GAETANO NOBILE Vicoletto Salata a Ventaglieri n. 44. 1853



E i pubblici monumenti, che dalla munificenza dei principi elevansi, sia a vantaggio ed utilità dei popoli, sia a maggior sicurezza e decoro degli Stati,forniscono argomenti ineluttabili della magnanimità degl' illustri autori; immensa gratitudine al certo tributar debbono i popoli delle Due Sicilie all'Augusto loro Sovrano Ferdinando II, il quale emulando le eccelse virtù dei più generosi principi, va arricchendo l'avventuroso suo reame di nuove e stupende opere architettoniche di ogni genere; le quali mentre formano l'oggetto della universale ammirazione, testificano la civile e Militare sapienza, non che la religiosa pietà di Lui. Fra le suddette opere, degne sono di essere particolarmente ricordate, quelle compiute o intraprese in Gaeta nel corso degli ultimi anni, le quali saranno da noi sueeintamente descritte a solo oggetto di somministrar dati e notizie per la compilazione di un più ampio ed esteso lavoro, il quale trattato da mano maestra costituir possa un documento istorico da esser tramandato alla posterità, a somma gloria dell'ottimo Sovrano.

Sin dai primordi della carriera governativa dell'Augusto Principe. La Pizza di Gate diveniva l'aggietto delle Sovrane sollectudini. Egli coll'alta sua intelligenza ben ravvisava che simile fortezza, la più importante
del Regoo, svea d'nopo di essenziali migitoramenti, periocohe consundava
che il Consiglio Generale delle Protificazioni recavo vi si fosse; estudiatone attestamente il sistema difensivo, proponesse l'occorrente, per metter lo in equilibrio cogli odierri mezzi di offesa. A tanto adempivasi in
giugno dell'anno 1835, in cui quel chiaro consesso, dopo di avere pouderatamente osservate le diverse opere della Piazza, il loro vicordavole
accordo, il grado di resistenza al Giasesna, e la Forza di tutto il sistema,
deliberava su quanto far dovevasi, a norma dei Sovrani Comnadmenti; e
d'onde obbero rojignic girandiosi lavori che furono successivamente esseguiti.

Sino all'anno 1840 cotesti lavori riguardavano il sistema difensivo del fronte di terra della Piazza, ma sora, di poi quell'epoca, l'urgente necessità di riordinare benanche le fortificazioni del fronte di mare, tutte le care del Governo rivolte furono al conseguimento di tale importantissimo sopope, perlocche nuove opere da quel lato furono eseguite, ed altre se ne intraspesser, che sono tuttavia in corso.

Ma le cure del Munificente Sovrano non limitavansi alle sole opere militari. Egli da Sapiente qual è, e versatissimo nell'istoria del suo Regno, ben conoscea che nei fasti civili della monarchia, occupa la Città di Gacta una pagina sommamente gloriosa; ma che per effetto dei politici rivolgimenti cui il Regno soggiacque in cpoche diverse, e più ancora per gli svariati assedì coraggiosamente da essa sostenuti, trovavasi ridotta nel massimo stato di decadenza. Per la qual cosa volendo Egli rendere a questa illustre e nobile Città l'antico suo splendore, con provvide e paterne cure dava opera all'attuazione di un atto cotanto sublime della sua mente. Ed in vero con ragione l'Augusto Sovrano facevasi ad immegliare la condizione civile della Città di Gaeta, la quale di già nota per tanti chiari uomini, a cui dette i natali, cioè a due Reali Principesse, a Papi, Cardinali, Generali di armate, prelati, artisti sommi, scrittori esimi, Cavalieri insigni, fu perciò oporata del titolo d'illustre dal monarca delle Spagne Carlo III; e che, a giudizio di tutti gli scrittori di patrie istorie, vien reputata, dopo la Città di Napoli, la più nobile di tutte le altre Città del Regno. Cicerone e L. Florio ne testificano la riuomanza, e nell'istoria della Chiesa figura fin dai principi dell'8'secolo. Dal nono al decimoterzo secolo fu governata dagli Ipata o Duchi, ed all'epoca della fondazione della monarchia, oprata dal Normanno Ruggiero, questi assumer benanche volle il titolo di Duca di Gaeta, conservandole per altro i suoi antichi privilegi, fra i quali quelli di coniare la sua antichissima moneta detta del Folli o Follari, di conchiudere trattati di pace e di tregua, e di eligere i propri Consoli.

In essa obbero pur sanza sette Pontefici Massini, cioè Papa Castanio nell'ano 711, peli disidi fra la Chiesa Latina o la Greeza Papa Leone IV uell'anno 848: Pasquale II che si 22 gennaio 1106 vi consacrò la Cattedrale: Gelasio II che per fuggire le ire e gl'insulti dei partiginai di Errico III nel 1118 l'iugiossi in Gaeta come sua patria: Papa Alessandro III che stretto da assedio da Pederico I, e soccorso da Guglielmo II Re di Napoli, nel 1166 evase da Roma, col Sacro Collegio in abito di Pellegrino, e riprese in Gaeta le ponteficie sue vesti: Gregorio XII ricevuto dal Re Ladislao in Gaeta nel 1409; e finalmente Papa Pio IX nel 1848 ricevuto da Re Ferdinando II, e che non poche concessioni fece a questa Chiesa Cattedrale, innalzandola ad Areivescovato, e dichiarandola Basilica valenna dell'Alma Gittà di Roma,

In essa dimorarono tauti altri Sovrani, Carlo I d'Angiò, che fu socroso dai nobili Gaetani per le spese necessarie alla guerra, como dai registri del 1269 pur si ricava; Carlo II di Angiò che nel 1283 edificò la Chiesa di S. Francesco d'Assisi, nel di cui convento che già esteva pria di al tepoca, chbe stanza il Serafico Pariraca d'Assisi, come in quello di S. Domenico, ora abolito, vi ebbe stanza il medesimo santo Fondatore dell'ordine dei Predicatori: Carlo III di Durazzo, dopoche ròbbe scacciato Re Giacomo di Aragona: Re Ladisiao colla Regina Margherita sua madre vedova di Carlo di Durazzo, che fondò la Chiesa ed Opedale della S. Annunziast i no detta Città contrasse Matrimosio esso Ladisiao colla Regina Costanza di Chiaromonte figlia di Manfredi Conte di Modica, e Re di due parti di Sicilia, ed in questa Catteriale dal Cardinale di Florenza spedito de Papa Urbano appositamente a di 8 mag-

gio 1590 fu incoronato unitamente alla detta Regina Costanza, ed in quel giorno medesimo cavaleò il Re colla Regina per tutta Gaeta con la corona in testa con gran solennità, e con seguito dei signori Gaetani.

La Regina Isabella moglie di Re Renato di Angiò, che vi giungeva con quattro galee Provenzali nel 1456, e vi fu ricevuta dai Gaetani con molto onore , lodò i cittadini che l'erano stati fedeli, e diè loro molti privilegi. Alfonso di Aragona, che sull'invito degli stessi Gaetani, andò subito a mettersene in possesso, e vi dimorò langamente, costraendovi Torri e Baluardi per la sua difesa, Ferdinando il Cattolico che nel 1506 disbareò nella spiaggia di Gaeta, e preeisamente nel luogo ove si dice Serano, e dai cittadini di Gacta fu pigliato eol pallio di broccato da sul ponte a mare, che ivi avevano espressamente costruito essendovi lo stesso Re approdato con venti Galere, ed altra quantità di fusti, navi, barehe e caracehe Genovesi: Carlo V, che la cinse di mura nel 1516, per renderla più formidabile ai nemiei, mentre per lo innanzi era sola einta in piccola parte di essa, e, preciso, dalla porta ferrea che giacea rimpetto all'attuale Gran Guardia fino all'abolito Monistero di S. Teodoro, ora baguo dei servi di pena; e senza parlare di tanti altri Sovrani, che pur vi dimorarono e l'abbellirono, eiteremo da ultimo l'immortale fondatore della Dinastia Borbonica, Carlo III, ehe in detta Città venne a stringersi in matrimonio colla Regina Amalia di Walburgo, che nel 1744 pure vi dava alla luce una Reale Principessa detta la Gaetanella dalla patria, siecome dopo un secolo quasi avveniva, che gli attuali Regnanti Ferdinando e Maria Teresa vi procreavano altra Principessa, e preciso, a 2 agosto 1849, e quale tenuta al sacro fonte in questa istessa Chiesa Arcivescovile dal Pontefice Massimo Pio IX, riceveva il nome di Maria delle grazie, Pia,dall'Augusto Compadre.

Premessi questi hevi cenni, che si presentano a solo oggetto di sviluppore le ragioni che motivarono i grandi lavori ordinati per Gaeta, noi passiano a descrivere sommariamente le svaraite costruzioni che ne furono il risultamento, classificando queslo nostro lavoro nelle tre seguenti enteogrie.

Nella prima comprenderemo tutte le nuove opere difensive, ossia quelle attinenti alle fortificazioni della Piazza.

Nella seconda abbraeceremo gli edifizi, e stabilimenti Militari di ogni genere.

Con la terza in fine riassumeremo le diverse eostruzioni, sieno Civili, sieno Ecclesiastiche, compiute o tuttavia in corso di esceuzione.



Se per poco ci faceiamo a considerare l'insiemé delle opere difensive eseguite in Gaeta nel periodo degli ultimi 15 auni, rimarremo al certo sorpresi dell'attività somma spiegata dal Ramo di Guerra per la esecuzione di tanti lavori,

Il primo lavoro di difesa intrapreso nel periodo di tempo suddetto, si fi i riordiamento del Bastione l'arnestimati meridionale del fronte di terra della Fortezza di Gaeta. I locali Casemattati, costroiti nello interno di quel Bastione, veggonsi tutti tagliati nella vita roccia, e qui ben giudicari della pena che costar dovetta di costruttori la materiale esceuzione di siffatto lavoro, al quale succedettero successivamente le seguenti orere, doi: 1

La riduzione del locali sottoposti al Bastione Trinità, rendui illa provoa della bomba, e la costruino della soprastane Batteria scoperta. Cotesti locali che in tempo di pace sono destinati per alloggiamenti di truppa, riescono prezioissismi in tempo di Guerra, offendo vasti ricoveri alla soldatesca depotata alla difesse del founte di terra della Pizza, potendo pure essere adibiti ad Ospedale Militare ove gl'infermi sarebbero al sicuro da utteriori nemiche offese.

Il prolungamento della Batteria della Regina, la più dominante di totte le opere difensive della Piazza, reputar devesi il più interessati di totti i lavori sia oggi eseguiti al fronte di terra. Lo armamento di quell'opera consisteva per lo addietro in soli 14 cannoni da 24 e 4 mortari da 12; ma per effetto dell'accennato prolungamento, dessa trovasi ora munita di 60 obici cannoni del Calibro da 60, otre a tre pezi: che ne guarniscono il fianco distro. Per tal modo, il campo di offesa di tuta Ipera abbracciando tutto il terreno su cui sviluppar dovrebbonsi, in caso
di sesedio, i lavori di attucco, quella Batteria hen potrebbe da per sè sola
bastare alla difesa della l'azzaz dal lato di terra, non avendo per nulla a
temere ne della efficacia dei tira rimbalzo, perted quell'opera parallela
al fronte d'attacco, nel dagli altri mezzi officasivi dello assediante, particolarmente poi se con adatto bilandeggio la si volesso garentire benanche da
tiri curvilinei. Se la suddetta Batteria nell'assedio dell'anno 1806 diede
somma molestia ai francesi, siccome ne rende testimonianza il giornale di
quell'assedio istesso, di leggieri immagiara potrassi di quanta efficienti quell'assedio siccosso, di eggieri immagiara potrassi di quanta efficienti quello dell'asterio tietto ser pessono diretti su sui uno stesso punto dell'esterno terreno.

della difesa riuscir debbe ora che armata di ben 60 cannoni di grosso cultito tutti eser pessono diretti sui di uno estesso punto dell'esterno terreno.

Altro lavoro importantissimo si è la costruzione del ridotto Cassmattato sulle spianate innanzi ai Bastioni Fico e S. Giacomo. L'angolo staliente formato dal primo ramo del fronte a Scalone e dalla Cortina prossima alla Controguardia, era privo di difesa, ed essendo il punto più sporgente, e più debbe di tiuto il fronte di terra, presentava l'inconveniente di poter essere agevolmente superato; ed allo assediante, una volta padrone di quel punto, facile riusciva di baltere in breecia la piccola cortina Cittadella Cappelletti, e di là penettra nella Piazza.

Ma per la esistenza del nuovo ridotto, mentre desso batte con fuochi quasi rascuti lo spazio di terreno inanazi al saliente suddetto, e quindi più malagevoli ne divengono gli approcci, si rende difficilissimo lo stabilimento dello assediante in quel punto, per modo che, egli trovar si dovrebhe nella necessità di dirigre altrove le suo operazioni di attacco. L'altro positivo vantaggio, che il detto ridotto proccura alla difesa, si è di ovviare in parle al difetto che si osserva nel recinto primario del fronte di terra, in cui le opere pel grande rilievo che ianon sul terreno estemo riescono di ben poca cflicacia nella difesa vieina, salvo le estreme batterie di sinistra, che coi loro fianchi prender possono di rovescio gli ultimi lavori dello assedio, se riucisses a di disosvo cii conservarie lattate sino a quel periodo della difesa.

Il ribassamento del terreno di Montesecco, già intrapreso da alcuni anni e non ancora compiuto, presenta due positivi vantaggi alla difesa. Lo eccedente suo rilievo nascondeva, per lo addietro, un'antica strada detta della Cappella, la quale sviluppandosi parallelamente alle fortificazioni della Pitzara niucirco nutremodo profittoro el allo assediane, e perciò dannosa alla difesa, ed i Francesi nell'anno 1806 ne trassero non poco partito, servendosene come parallela del tutto coverta dai fuochi della Piazza, che al presente la scoprono e buttono completamente.

L'altro vantaggio, che il detto ribassamento procura alla difesa si è di rendere meno visibili, e quindi più difficile a battere, i rivestimenti in fabbrica di alcune opere, che per lo addictro scorerti erano dalla campagoa, e che agevolmente mandar potevansi in rovina; siccome disgraziatamente avvenen e cell'anno 1806.

Se volgiamo lo sguardo ai lavori computi ed agli altri non ultimati lungo il fronte di mare della Piazza; rimarremo sorpresi della multiplicial delle nuove opere quivi eseguite nel periodo di pochi anni. A presendere dal completo riordinamento delle masse covrenti di tutte le autiche opere, le nuove costruzioni difensive, a cominciare dall'estremità orientale del fronte suddetto, sono:

La nouva batteria S. Maria munita di 21 Obici canonoi da 80, la quale presenta due ordini di fuochi, une cioè in cassenatte, e l'altro scoverto. La batteria addossata lungo una porzione della Cortina S. Giuseppe, costruita del pari della precedente, di due ordini di fuochi dello stesso calibro. La batteria Vice con undei pezzi di grosso calibro di eu tire in casenatte. La grande batteria Ferlinando con ventuno obici canonni da 80, di eui undiei scoperti: vi si osservano due ordini di casematte alla pruova, di eui quelle a pianterreno sono destinate per caserma. La batteria SS. Addolorata composta da sedici pezzi da 24: vi esiste un ordine di casematte terrance alla pruova.

Tale opera fu eseguita nello scorso anno 1852, non essendosi impiegati che soli mesì cinque di lavoro. Il Bastione S. Antonio, edificato su fondo del mare, e di cui le fondamenta furono gettate nell'anno 1841, presenta una faccia e due fianchi, di cui il sinistro rivolto verso il lato di terra: ha pure due ordini di fuochi, oltre ad un sistema di casematte terranee per truppo.

La batteria a Denti di Sega addossata alla Cortina S. Antonio-Cittadella. Dessa adempie al duplice oggetto di batteria di costa, cioè per la difesa della rada, e risulta anche efficacissima nella difesa lontana della Piazza, nel caso di un attacco dal lato di terra. Al di sotto di detta hatteria vi sono delle casematte terrance alla pruova, addette a caserma.

La batteria detta Duca di Calabria, intrapresa nel decorso anno 1832, è costruita sul versante settentrionale del promonotrio di Gaeta. Dessa è la più dominante di tutte le opere del fronte di mare rivolte verso il porto. Lo armamento consiste in undici obici canoni del calibro da 60, ed è precisamente destinta talla difessa lontana dalla roll.

La batteria Maria Teresa elevata nello sorso anno sul versante merridionale del detto promontorio, à undici pezzi dello stesso calibro dell'altra precedente. Principale suo scopo si è: 1.º d'impedire che una squadra nemica potesse avvicinarsi alla rupe da quel lato, qualora profittar volendo della scabrocità del sito, tentar volesse uno sbarco, per altro difficilisimo, se non impossibile; 2.º Di obbligaria a tenersi abbastanza discosto dalla terra per metteria benanche sotto l'azione dei fuochi delle batterie collaterali.

La grande batteria Guastaferri, intrapresa al cominciare del corrente anno, è destinata a completare il sistema difensivo marittimo della Piazza. Dessa si distende lungo la porzione orientale del promontorio. Il suo armamento consisterà di obici cannoni da 60, non che di cinque grossi mortai. Suo scopo principale si è di difendere il settore indifeso tra la batteria S. Maria e l'altra S. Montano che pure si riordina e si rende più ampia. Alle opere difensive testè citate fa d'uopo aggiungere le batterie Malpasso, Trabacco e Torrion francese, non che tutte quelle allre eseguite per completare il fiancheggiamento del sistema difensivo del fronte di mare; le quali, sebbene di un interesse secondario, non lasciano di corrispondere allo scopo che ne motivava la loro costruzione. Ma di tutti i grandiosi lavori sin oggi eseguiti in Gaeta, di tutte le opere difensive sinora costrnite, quella che più di ogni altra fa rifulgere le doti emineuti di ch'è fornito l'Augusto Ferdinando II, sia ebe considerar se ne voglia la importanza dello scopo, sia che si ponga mente ai mezzi estraordinari spiegati dal Governo onde mandarla ad effetto, egli è fuor di dubbio l'opera del nuovo bastione Annunziata. All'alta intelligenza del sapiente Monarca non isfuggiva lo inconveniente che la Fortezza di Gaeta presentava, consideratone il sistema difensivo del suo fronte di mare, di trovarsi cioè in condizioni poco favorevoli allo esercizio di una valida difesa, posto mente ai progressi sempre crescenti della navigazione a vapore. In conseguenza egli ben si avvisava che l'unico espediente plausibile d'adottars1 per ripristinare lo equilibrio fra lo attacco e la difesa marittima di Gacta, quello si era di supplire con la moltiplicità dei fuochi della Piazza alla celerità dei movimenti di una squadra nemica che si presentasse innanzi Gaeta, onde espugnarla; e che per tanto ottenersi era mestieri di proccurarsi un maggiore sviluppo di fuochi in siti adatti; di là ebbe origine la costruzione del bastione di che trattasi, e di cui lo armamento (distribuito su due ordini di fuochi ) consisterà in 54 obici cannoni da 60. L'opera avrà due fianchi e due facce ad angolo ottusissimo, di cui la destra alquanto convessa. Un sistema di Casematte terranee al di sotto di due ordini di fuochi servirà per alloggiamenti di truppa. Nel mese di aprile del decorso anno 1852 furono iniziati i lavori del nuovo bastione, ed alla fine di settembre dell'anno medesimo trovavasene interamente compiuta l'ampia platea fondale. che presenta lo sviluppo esterno di oltre a palmi novecento.

I lavori procedono con la massima attività, perlocchè è a sperare che per tutto l'anno 1854 cotesta grande opera sarà del tutto ultimata.

Tali sono le grandi costrazioni difensive eseguite in Gaeta dall'anno 1835 sin'oggi, setrazion fatta di tanti altri lavori di non minore interesse per la difesa, eseguiti benanche nel suddetto periodo di tempo; come, per esempio, la sostituzione delle barriere in Terro a quelle in legno in tutti gl'impersi delle diverse batterie: i lavori difensivi eseguiti. Controguardia e Cortina innanzi la Cittadellu; il riordinamento delle masse covrenti delle opere nei due fronti della Piazza; la rettificazione di una parte degli spalte de di cammini coperti.



L'alta mente del nostro Sovrano ben conosceva, che dandosi un maggiore sviluppo al sistema difensivo della fortezza di Gaeta, questa avea d'uopo di un maggiore numero di soldatesca per la sua difessa; di una più grande quantità di munizioni di ogni genere, di un macchiarrio di Artigieria, che fosse in rapporto coll'incremento delle opere difensive, e di ne conseguenza di più ampi quartieri, di un maggior numero di riserve, di più estesi magazzini per la custodia dell' immenso materiale rinchiuso nella Piazza. Per la qual cova Egli comandava che a tutti cotesti bisogni man mano si provvedense: e di li abbero origine i non pochi edifizi, ed altre militari construzioni eseguite in Gaeta, e di cui le principali sono.

La Caserma alla pruova in contrada S. Antonio, alle spalle della batteria a deuti di sega dello stesso nome: in essa alloggiar vi si possono 400 uomini con letti, ed il doppio senza letti.

L'altra Caserma per l'Artiglieria a S. Maria, della capienza di 250 uomini.

 Il gran quartiere costruito sulle ruine dell'antica Chiesa e convento degli Agostiniani. Ha un pianterreno e due piani superiori: in essa alloggiar possono 820 uomini con letti ed il doppio su paglia a terra.

La nuova Caserma, nell'antico edifizio di proprietà della famiglia Tosti. Vi si possono alloggiare 200 uomini con letti.

L'ampliazione del gran Quartiere S. Angelo, già convento dei Benedettini Cassinesi: i lavori non ancora sono compiuti, ma una volta ultimati, tutto quell'edifizio potrà contenere circa 2000 uomini con letti.

L'ampliazione delle Caserme S. Domenico, S. Montano e S. Caterina, di cui i lavori sono tuttavia in corso di esecuzione.

La nuova Caserma a S. Giuseppe con l'ampliazione della stessa, che ora si esegue.

La riduzione ed il restauro dei vasti locali posti nello interno della Cittadella costituiscono un lavoro interessantissimo per la difesa, posto mente alle condizioni favorevoli in cui trovansi quelle località coverte con volte alla pruova.

La costruzione di un grande padiglione militare a S. Biagio e di altro più piccolo a S. Maria per comodo degli Ufitziali della Guarnigione, e per supplire alla deficienza di abitazioni particolari.

Lo stabilimento di un Ospedale militare in contrada S. Giacomo, oltre al già esistente nell'autico cuvento dei minori Osservanti di S. Francesco. Lo stabilimento di un altro Ospedaletto per gl'infermi del Batta-glione degli Allievi militari; essendosi per l'oggetto acquistato dal ramo di guerra, il grande edificio degli eredi Gatolo di detta Città.

La costruzione di una sala d'armi, ove sono depositati circa 80mila pezzi di armi : dessa è posta nei due lati Settentrionale ed Occidentale dell'antico Castello.

La costruzione di quattro grandi barracche in fabbica coverte da ettoie, onde custodirri porzione dell'immenso macchinario di Artiglieria della Pizzaz: 'una di esse trovasi in continuazione del padigiione militare detto delle Crocelle; un'altra è stabilita nel bastione Cappelletti; una terza elevasi dietro la grande conserva d'acqua presso la batteria S. Giacomo, e l'ultima dirimpetto la chiesa della Trintàb.

La costruzione di un'officina per la confezione dei fuochi artifiziati, e delle munizioni di Artiglieria di ogni maniera: dessa è posta alle spalle della batteria S. Maria, e nel corso dell'anno corrente altro più grande ed esteso andrà a stabilirsi nel terrego prossimo al bastione Trinità.

La costruzione di una grande fucina a sei fuochi per la ridazione e pei restauri dei ferri ad uso dell'artiglieria; tale officina è addossata alla cortina del Porto in continuazione delle casematte ivi esistenti.

Lo stabilimento di un Arsenale di Artiglieria, essendosi tratto partito di tutte le località terranee, coverte con volte alla pruova, al disotto della Batteria S. Maria e dell'altra contigua che difende il porto.

La costruzione di un alto forno per rifondere i projettili fuori calibro, stabilito nella grande casamatta alla pruova al di sotto della Batteria Vica.

La esistenza di una macchina per la mulitura dei grani era un oggetto d'importanza, di cui la Piazza difettava, ma per le curc del Sovrano, trovasi già costruito un grande mulino in ferro a maneggio da bastare ai bisogni della guarnigione nel caso di una difesa.

Sino all'anno 1848 noo eravi in Gacta che una riserva di viveri per la durata di giorni quindici soltanto; ma di poi quell'epoca fu riconoscinta la necessità di proporzionaria alla forza della Cuarnigione ed al tempo presuntivo di una regolare difesa. In conseguenza fu stabilita altra grande riserva per 480mila razioni, destinandosi all'uopo parecchie località nello interno della Piazza, e riducendo a tale uso la vasta ed abolita Chiesa di S. Domenico, ove tengonsi depositati il biscotto, i legumi, la grascia, ed "vir articoli di approvisionamento.

Agli Edifizi e Militari stabilimenti fin qui citati, fa 'uopo aggiome concora la costruziono di due Real' Ezsine, di crei la prima fu eseguita negli anni 1855 e 1856 e che nell'anno 1848 chbe l'onore di acougliere fra le sue murra il Capo della Cristiantia, il sommo Pontefere
Poi IX. La seconda poi, compiuta nell'anna 1851, è quella ore prene
stanza l'Augusto nostro Sovrano con la sua Reale famiglia, allora quendo
Edii concedo alla Citali d'Gacti al'lato onore di soggiornaravi.

Per completare la nuncrazione delle svariate costruzioni ed opere Militari eseguite sin'oggi in Gaeta, non debbo omettersi di dare un cenno dei lavori agronomi, di cui anche il Corpo del Genio occupasi al presente,

Per aver l'esperieuxa dimostrato quanto util sia ad una Piazza da Guerra il possedere entro il recinto delle sue fortificazioni degli alberi da costruzione, tanto necessari pei vari lavori di difesse, fu perciò d'ordine Sovrano disposto che per le cure del Genio si rendesse a coltura tutto il terreno limitrolo al gran Quantiere di S. Angelo, cossi sul monet dei Orlando, sul cui vertice giace lo stupendo monumento di L. M. Planco, Console Romano, costituendone una pubblica Villa per comodo e diletto degli abitanti di Gaeta, non che della Guaraigione, e più che tutta la porzione montuosa del promonutorio circoscritto verso setteurione dalle Fortificazioni della Piazza fosse rimboschito, esegoendovisi una grande pintagione di alberi, da doversi tale pratica estendere altreal lungo gli spati, sui margini delle strade, nonchè in tutti quei terreni nell'ambito della Città che addiris pottrobbero a tale tuse. Sino ad orgi contansi ben 40mila al-

beri silvani già piantati e che prosperano felicemente; oltre ad un gran numero di altri alberi a frutto dolce di specie diversa, di viti, e piante odorifere, che decorano quella pubblica Villa già ridotta ad ameno e delizioso giardino inglese.



L'Augusto Sovrano, intento sempre a benessere dei suoi popoli, volendo iniziare la stupendo opera del miglioramento della civile condizione della Città di Gaeta, rivolgea principalmente le suo provvide cure al riordinamento del sistema stradale, tanto nell'interno, che allo esterno della Città, hen conoscendo, da sapiente qual Egli è, quanta influenza eserciano le strade sulla prosperità e sul progresso dell'incivilimento degli sita.

Noi dunque ci faremo a descrivere brevemente le costruzioni di tal genere di recente intraprese, e che probabilmente saran compiute nel corso del vegnente anno 1854.

Il più importante di siffatti lavori egli è fuor di dubbio la eseguita correzione del trouco stradale che dalla consolare di Roma mena a Gaeta, il quale per lo addietro, se pur compatibile giudiera potevasi sino al Borgo, riuscivane poi il transito sommamente incomodo e pericoloso, da quel punto in poi procedendo con tale poca larghezza da non permettere il nesseagio a due carri che incontrati si fossero.

Soggiornando il Re in Gueta nel 1849, e penetratosi dei ser i socuretti che quel tratto di strada irmovar potera, dava pronti provvedimenti ordinando che a spese del pubblico erario costruito si fusse quel tronco stradale che in oggi vedesi quasi tiltimato. Desso prende origine dalla detta consolare che attraversando Mola Cassellone mena al confine del Regno: da quel punto distendesi a rettifilo sino al mare, d'onde piegando verso Poneute costeggia il littorale di quella porzione del Golfo, e radendo il lato meridionale del Borgo che per intero lo lascia sul destro lato,cosi procede insino agli spalti della Fortezza. Comodo in generale n'è lo andamento to-opprafico, salvo in aleuni punti obbligati de util g'irregoneri costrutori non

hanno potuto dipartirai per superior Connado: dolci na sono le pendenzesolida n'è la strattura; ed una volta cle sarà decorata di alberi, quel tronco soddisferà a tutti i requisiti sui quali va basato il benessere di una strada. L'altro vantaggio che quel unovo tronco presenta, considerato dal lano Minitre, si è quesco: che sino alla portata delle più grosse/triglierie della Fortezza, desso è tutto sottoposto all'azione diretta di quelle batterie, particolarmente poi dalla grande batteria dell'Regiana, che i nifila in tutti punti.

Lode adunque sien rendute agi' Ingegneri del Corpo di Acque e Strade che fecero il progetto, e ne diressero i lavori, e vivi sensi di gratitudine tributiamone all'eccelso Monarca, che ordinavale.

Di non minore interesse locale sono i lavori stradali ch'eseguonsi calla Città. A prescindere del perfezionamento della strada principale che da Porta di terra corre sino al piano delle Bombe, e dell'altre che porta alle Batterie del fronte di terra ed al Santuario della Trinità, lavorssi al presente all'apertura di altri due tronchi carreggiolità, de succintamente ci facciamo a descrivere. De Torrion francesse prende origine il primo trouco, che sviluppandosi a mezza costa lungo il versante settentrione del promontorio, procede con dode declivio verso la spianata del nuovo tempio di S. Francesso d'Assisi, a prossimità del quale quel tratto si hifora conducendo uno dei due rami al tempio soddetto, e l'altro tira verso l'O-spedale Militare di S. Francesso, d'onde prosoguendo per la china del monte andrà ad innestarsi nell'altro tratto stradale già costruito, il quale tartaversa la nouva Villa, o verrà protratto sino alla grande batteria della Regina e di là alle polveriere, d'onde monter deve sino alla sommità del monte Orlando.

Colesto primo tronco sarà anche decorato di alberi sa 'margini, ed una volta compitot, formerà una vera delizia per la Città di Gaeta. Anche da Torrion francese preude origine il secondo tronco stradale, il quale considerar debbesi come una continuazione del primo. Da quel punto adunque desso segue la direzione dell'antica Strada che menava al Castello, renduta niù agevole ed adatta al transici di viccioli a ruote.

A prossimità del corpo di Guardia posto a custodia del Bagno dei servi di pena, quel tronco discende con dolce pendenza sino alla spianata ch'è innanzi al Quartier S. Domenico, e procede verso le Caserme di

S. Montano, e S.\* Caterina, e mediante parecchie risvolte giunger dee al niano delle Bombe.

Per rilevare i positivi vantaggi che i due descritti tronchi presentano, tanto se si considerano sotto l'aspetto militare, che risguardati dal lato del benessere della Città, basta il farc qui rilevare: che la mercè di quelle due nuove strade, tutte le caserme della Piazza si metteranno non solamente in comunicazione fra loro, ma benauche colle opere difensive dei due fronti di terra e di mare: che in caso di allarme, i diversi corpi di truppa della guarnigione potranno giungere ai posti loro assegnati per la via più breve; che i movimenti della guarnigione nello interno della piazza effettuar si potranno con più ordine, regolarità e sollecitudine; infine che essendo quelle strade di dolci pendenze e di una materiale struttura uniforme, riuscir debbono perció meno faticose e più comode : che attesa la ristrettezza dello spazio rinchiuso nel recinto della Città, quelle due strade riusciranno utilissime per pubblica passeggiata, offrendo il non lieve vantaggio di potersi percorrere lungo tratto di terreno senza uscire dall'ambito della Piazza; che il secondo dei detti tratti stradali, attraversando la parte più popolosa della Città, risulterà di sommo comodo agli abitanti di quella contrada: che per l'apertura di tale tronco essendosi dovuto demolire non poche delle vecchie fabbriche, che in grau numero esistevano, verso la parte orientale della Città, nuovi edifizi colà sorgeranno, i quali elevati con arte, e non iscovri di un certo gusto architettonico, concorreranno ad abbellire il paese. Grazic adunque sian rendute al Munificente Sovrano che tanto benc oprava.

Descritti brevemente, siccome per noi si è fatto, i vari lavori di strade ch'escguonsi in Gaeta e fuori di essa, ci faremo a discorrere laconicamente delle altre civili costruzioni che trovansi pure intraprese.

Un mercato per la vendita di commestibili va a stabiliris ale terreno alle spalle de casamento che di rincontor alla Gron Guardia, e tutto allo intorno verrà cinto da un ordine di botteghe precedute da un marelapiede coverto, le quali saranno destinate per fondachi, e magazzini di spaccio dei principali commestibili. Con 1 al mezzo si climinerà del tutto lo inconveniente che ora si osserva, che la vendita degli erbuggi, delle frutta, del pesce ed altro si faccia per le pubbliche vie, le quali vegonsi percò lo igomesce da ltros si faccia per le pubbliche vie, le quali vegonsi percò lo igome.

bre, luride e fangose nei siti consucti di smercio, e che i pubblici macelli e le beccherie si troviuo stabilite nel luogo più popoloso e trafficato della Città. Siffatto lavoro fu inizinto nello scorso anuo, ed è probabile che sarà quanto prima compiuto.

Il fabbricato della Città va a ricevere dei notabili miglioramenti, esendosi già intrapreso, auche per le uure del Coppo del Genio, lo habattiunento di tutte le vecchie fabbriche, che le davano un aspetto dissegradevole e tristo, non che la regolarizzazione e l'allineamento delle abituzioni borghesi lungo la strada principale. A ciò si aggiunga l'interessante lavoro che a harcemente procoche, della riduzione dei vani di tutte le lotteghe, che fiancheggiano la strada sindette, ad una identio grandezza, corredandole di porte a due battenti, e di telai a lastre tutte di uno stesso disegno, e convenientemente decorate e dipinte.

Per effetto della soppressione di monasteri, operatasi nel nostro Rigno al tempo della francese occupzione, la Città di Gaeta trovossi menomata dei non pochi ordini religiosi che possedeva dentro le sun mura, fra cui vari monasteri di donne ¡per modo che, di poi quell'epoca, non potessi altrimenti provvedere alla educazione delle nobili linaciule che inviandole fuori paese. Ma il munificente nostro Sovrano, da podre tenero ed affettuoso qual Egli è, uno ometteva di rivolgere le sue paterne cure su tule importantissimo obbietto, per lo che Egli approvava lo stabilimento di un educandato con chiesetta contigua, sotto il tutolo di Nostra Signora dei Dolori, il qualte già conta un hiennio di sua fondazioni di sua fondazioni di

E qui cade a proposito di tributare i dovuti encomi al degnissimo e virtuoso Monsignor Luigi Maria Parisio, Areivescovo di Gaeta, il quale con cure assidue ed indefesse, e non senza grave suo dispendio, dava opera alla fondazione di quel pio stabilimento, del quale da lunga pezza meditava il progetto, che, per le circostanze dei tempi e per uni inopinati avvenimenti che l'uno dopo l'altro succedettero, no por dei tature.

Per adempiere allo impegno che c'imponenmo al principio della presente relazione, ci rimane solo di dare un breve cenno degli edifizi religiosi che per le cure del Munificente Sovrano vennero ad essere riaperti al cutto cattolico, i quali testificano sempreppiù le sublimi doti che adorrano il suo suimo. Soppressi dai franceis gli ordini monsstiei che esistevano in Gaeta, i monisteri ed i con venti furono incardinati nei bari delle Stato, ed alcuni idei Sacri tempi annessi a quei religiosi edifizi, già chiusi all'esercizio del culto Divino, furono per deficienza di locali Militari, assegnati al Ramo di Guerra, per le cure del quale ridotti venuero a vari usi.

E nel vero, sulle rovine dell'antien Chiesa di S. Agostino sorge ora la grande Caserma dello stesso nome; la Chiesa dello Spirito Santo fu desinata a magazzino di Artiglieria; sugli avanzi dell'antica chiesa e convento dei Crociferi vedesi elevato un Padiglione Militare, o la grande haracca in fabbrica per depositari parte del macchiano di quest'armorto.

L'antica chiesa di S. Montano servì all'ampliamento di quella Caserma, infine la grande Chiesa di S. Domenico dei Padri Predicatori fu ridotta a magazzino ove tiensi il grande approvisionamento dei viveri di riserva della Fortezza.

Ma aleuni altri di quei sacri tempi soggincquero pel periodo di molti anni ad un completo abbandono, non restaurati dai significanti guasti sofferti negli ultimi assedi della Piazza, la loco esisteuza veniva da giorno in giorno minacciata, e forse verificata se ne sarebbe la di loro rovina, senza i soccorsi del Munificente nostro Sovrano, il quale mai soffrendo nel suo Reale Animo che quei religiosi monumenti, già dedicati al culto Cattolico, che un di costiturimo la Casa di Dio, continuassero ad essere negletti etrascurati, comandava che restituiti fossero al culto della nostra Sacrosania Religione.

Fra'suddetti religiosi edifizi noveransi la Chiesa di S. Caterina già appartenente al soppresso monastero di donne Monacho dello stesso nome; l'antica chiesa di S. Angelo dei Cassinesi e l'antichissimo tempio già dedicato al glorioso S. Francesco d'Assisi.

Intorno alla prima delle testà citate tre chiese, altro dir non possionmo senonchè i lavori di restauro, intrapresi nello scorcio del decono ano, procedomo attiviamente, ed eseguiti sono con soddisfacente precisione, e non sieveri di gusto architettonico, e sebbene le costruzioni e le decorazioni sieno ristrette al puro bisognevolo, pur noudimeno noi viviamo nella ferma idea, che, compitui che sarauno i lavori, quel religioso edifizio corrisponderà alle mire ed al diedici del la Esizone Tostro. Pel secondo monumento Religioso, poiché nell'anno 1830 istallavasi in Gaeta il Batuagione degli Allievi Miltari, i quali prendevano stanta gran quartiere S. Angelo, un tempo appartenente all'ordine dei Benedettiti Cassinesi, per lo esercizio degli atti religiosi di quel Militari Giovanetti, eniva loro assegnata l'antica chiesa stitiga a quell'edificio, divoperappressione di quell'ordine, essendo rimasta del tutto abbandonata per lungo corso di anni, aven d'uopo di significanti rifazioni, non esistendovi che le sole mura di ambito e le volte che la corvivano, anche in cattivo satto ridotte. Il nostro religioso Monarea intanto, serbando una particolare divozione per lo Arcangelo S. Michele, nel disporre la protate esceuzione dei uccessari restauri, comandava pure che lo importo di quelle rifazioni ceder dovesse a carico della di Lui cassa privata, e che nella esecuzione dei corrispondenti lavori nulla si transadasse, onde quel sacro tempio divenisse un monumento degno di quel celeste spirito, ed a somma sidoria dell'Omaniorente.

Ignoriamo l'epoca precisa della fondazione di quella Chiesa, ma n volerne giudicare dalla materiale struttura di quelle antiche fabbriche e più ancora dal tipo architettonico the fu impiegato nella primitiva costruzione, appartenente all'epoca del risorgimento, puossi conchiudere che la suddetta fondazione abbia potto aver luogo tra il decimoquinto e decimesseto secolo. Siccome le costruzioni si seggunoo per le cure dell'Amministrazione della Real Casa, così render non ne possiamo un conto compiuto, ne tampoco discorrer possiamo della interna ed esterna decorazione, non conoscendo i disegni che dall'architetto Direttore, signor Gavundan, si son dovuti formare.

Solo dal già fatto si ritrae che la pianta della detta Chiesa, che anticamente consisteva in una sola navata con un abside ove probabilmente sorger doveva l'altare, ora presenta la figura di una croce, essendovisi aggiunte le due braccia che formeranno due Cappelle, quella di sinistra dedicata al SS. Sacramento e l'altra di coutro alla Vergino Addolorata. L'abside in fondo della Navata è stato ingrandito e ridotto in forma semicircolare. Ivi sarà innalizato l'altare maggiore ed in una nicchia in fondo di quell'emiciclo sarà collocata la grabde statua in marmo dell' Arcangelo S. Michele, come anche altra della SS. Vergine della Concerione sarà collocata nella sua Cappella, lavorate, la prima dall'egregio scultore nostro concittadino signor de Crescenzo, e la seconda dallo scultore signor D. Gaetano della Rocca.

Non possismo con precisione notare il tipo architettonico subtotato mella rifiazione del tempio di cui è parola, ma se desumer lo si voglia dai lavori decorativi di una porzione della volta della navata, da quelli eseguiti nella Cappella del SS. Sacramento e dagli altri iniziati nella facciata principale, pare che l'architetto non abbia voltuo allottunarsi dallo silie printivo impiegato nella fondazione di quella Chiesa. I lavori procedono nacremente e con molta precisione, e dalle decorazioni già eseguite in una delle Crociere di quella Navata, puossi da ora giudicare della magnificenza di essa.

Per compiere lo impegno che noi assumemmo nello scrivere questibrevi cenni, egli è mestieri tener discorso dell'ultimo dei precisati tre templ, già dedicato al Serafico Patriarca d'Assisi, e la riedificazione del quale testificheri sempre la religiosa pietà dell'Augusto Ferdinaudo II. Noi ei distendermo alquanto sulla descrizione di estesto religioso edifizio ; sì perchè essendo nostro il progetto di quell'opera grandiosa, e sotto la nostra direzione i lavori si eseguono, siamo al caso di parlarne con alquanta precisione, come perché trattandosi di un monumento che ricorda un estraordinario avvenimento, di universale interesse, non riuscirà discaro al pubblico il conoscerne alcuni particolari; ed in fine, perchè alla decorazione di quel religioso edificio concorrendo l'opera di valentissimi artissi nostri concittadini, è d'uopo che il colto pubblico non ne ignori le opere sulle quali un giorno dovrà dure il giudizio.

La Chiesa di S. Francesco d'Assis, in Gaeta, conta ormai una esistendi al sei secoli all'incirea, essendo stata fondata da Cario II di Angiò nell'anno 1285. Tranne il Dusmo delicato al glorioso martire S. Ernsmo, dessa costituisce il più antico di tutti i sacri tempi che un di decorarono la Città di Gaeta, la più parte dei quali, per le vicende dei tempi, o venuero distrutti, o ridouti furono ad uso Militare. Il tipo architettonico impiegato nella fondazione di quel religioso edifizio, si fu lo stile acuto, in voga al decimoterro secolo; ma sfigurato da poi e deturpato nelle aggiunzioni cui posteriormente ando soggetto, altro non ritenendo di quel tipo che le volte gli esterni controforti, affatto seevri di decorazioni, gli altissimi finestroni propri dello stile gotico primitivo.

Quel sacro tempio intanto, per la vetustà delle sue fabbriche, pei siguificanti guasti riportati negli ultimi assedi che tanto affissero la Città di Gaeta, e per lo abbandono al quale soggiacque pel corso di moltissimi anni, trovavasi ridotto nel massimo deperimento e minacciava crollare per mancanza di opportuni ripari ; perlocchè vari progetti medilaransi onde abbattere quelle fabbriche e trarre utile partito di quella susta località. Ma una circostanza tutta estraordinaria faceva altrimenti decidere sulla sorte di quell'antichismo monumento.

Il 26 novembre dell'anno 1818 compivasi il più grave degli avvenimenti che a nostri giorai siensi verificati in Europa. Il Capo della ventinatia, il Sommo Pontefice Pio IX, costretto a fuggire dai suoi Stati per ischermiris contro le insisdione trame che venivangli fatte da coloro cui Egli tanto beneficato avven, rifuggirasi in Goeta, ove accepticato amorevoltsimamente il magnanimo Ferdinando. Il quale mosso da vivo sentimento di religione verso il Sommo Iddio, volendo tributargli un rendimento di grazia per aver interposto l'omipotente suo braccio in ajuto del Capo della Chiesa, comandava che abbattute le vetuste fabbirche dell'anticissima Chiesa già dedicata 13 erafico Pariariae Afassi, altro sono tempio, su quelle rovine sorgesse, da costituire un religioso monumento il quale ricordar potesse alla più tarch posternià le tribolazioni patie da quel sommo Gerarace, alo sostenere i dritti della Chiesa, il trosofo di questa, protetta dallo scudo divine; l'onore infine concesso alla città di Gaeta, di avvera accolto carti be sue mura III Viscario di Crissa.

Comeché non difetasse il nostro paese di artisti valentissimi, oude oddisfare pienamente i volori dell' augusto Re; in non pertanto per sovrana degnazione a noi affidato un cotauto osorifico incarico, quale per appunto si è la ricdificazione di un mosumento destinato alla gloria del Somno Iddio, e che a ragione vien reputato l'apogeo delle carriera artistica di un architetto. Ardus fu per noi la impresa, conviene pure il confessarlo ma fiducioso un el cirino pituto, ei sceingenmo alla grande onera.

Volendo intanto l'Augusto Sovrano, che il tipo architettonico del nuovo tempio, serbosse i caratteri distintivi dell'antica Chiesa, fu perciò a noi imposto di non altontanarci dallo sille acuto, volgarmente appellato gotico, e da noi adottato, nell'elaborarne il progetto, che fu poscia approvato dal Re Signor Nostro e del quale in pochi tratti offriamo i seguenti comi, riserbandoci di darne, a tempo debito, una completa ed esatta relazione, corredandola degli anlaolpi geometrici disenti.

La pianta del sacro edifizio ha forma di eroce latina: il tronco iuferiore destinato pei fedeli dividesi in tre pavate, le due braccia conteugono i locali per le sagrestie; e nel tronco superiore evvi il Santuario ed il Coro, il quale è formato da cinque lati di un ottagono regolare, che chiude nella estremità la nave maggiore. Le due navi minori si arrestano alle braceia della Croce, e queste sporgono fuori del corpo dell'edifizio per palmi 35. Le suddette tre navate son divise nel seuso longitudinale, da 28 piloni, di cui 10 isolati, che unitamente agli esterni controforti sosterranno gli archi e le volte del tempio. La pianta di ogni pilone presenta la figura di un ottagono irregolare sì, ma i lati ne sono simmetricamente disposti. Lunghesso il perimetro di ogni pilone son distribuiti fascetti di piccole colonne, alcune delle quali costituiscono gli archivolti delle arcate longitudinali del tempio, e le altre protratte al disotto delle volte ne formano le costole. Le due navate minori, misurate da un centro all'altro dei piloni, sono larghe ciascuna palmi 22, e la navata di mezzo à la larghezza di palmi 54. La lunghezza del tempio, misurata dal muro di facciata all'estrema parte di contro, è di palmi 274. Basso n'è il suolo dalla porta sino alle braccia della croce, ed ivi per 15 scalini, distribuiti in tre branche, si ascenderà al piano del Santuario. L'altezza delle due navi minori, presa sulla soglia della porta principale del tempio, è di palmi 50, e quella della maggiore navata sarà di palmi 100, eguale quasi alla larghezza interna della chiesa. Trealtari decoreranno il sacro edifizio, il maggiore cioè che sarà collocato innanzi al coro, e due minori che verranno stabiliti in fondo alle due na vate laterali. L'interno della chiesa sarà illuminata da 26 finestroni di svelta struttura dai quali per mezzo di vetri colorati spanderassi colà dentro una luce dolcissima, nonchè da due grandi rose, l'una scolpita nella facciata principale, e l'altra in quella posteriore del saero tempio. I dodici piloni centrali saranno adorni di altrettante statue rappresentanti i SS. Apostoli, le quali poggeranno su mensole di travertino riccamente scolpite. Gli altari saranno in marmo e decorati conforme allo silie adottato. Sul maggiore di essi sorgerà la statua colossale del SS.º Redentore, circundato di emblemi ed attributi qual si convengono al divino Signore. Tanto le statue dei dodici Apostoli, quanto quella del SS.º Redentore saranno eseguiti da 'fratelli scultori, signori Annibale, già pensionati in Roma dal nostro Reale Governo, i qualis en el proseguimento di quell'interessante lavoro spiegheranno un' abilità pari a quella che an mostrata nella esceuzione delle cinque statue già conquite, si renderanno merite voil del plausu miversale, e la gloria artistica di quei giovani sarà assicurata. Le pareti interne del tempio e le volte saranno ornate di stucchi, secondo il tipo presecto, ed in modo conveniente alla dignià del luozo.

Per ora, solo tre dipinti fregeranno l'interno del tempio: il più graude di essi, opera del valentissimo nostro concittadino, siguor de Napoli, rappresenta il scrafico Patriarea d'Assisi in atto di mostrarea i suoi fratelli le stigmate di cui il Divin Redentore volle degnarlo; gli altri due quadri esprimono l'uno Gesù Cristo in sulla croce, e l'altro la Vergine dei dolori, il primo è l'opera del valente pittore sig. Ruo, il secondo è affidato all'artista sig. Scetta. Questi due ultimi quadri saranno collocati nei due altari minori, uno dedicato al SS.\* Sacramento e l'altro alla SS.\* Addolorata. Il quadro grande di S. Francesco, andrò posto ule muro in fondo della Chiesa.

La facciata principale avrà nel centro la grande porta che darà ingresso nel tempio, la quale sarà decorata, nei due lati divergenti verso il di fuori, da un sistema di colonnette sporgenti per 1/3 del loro diametro collocate di prospetto e tramezzate da pilastrini diagonalmente disposti, sesendo corredati si le une che gli altri di capitile le base. I fusti delle colonne saranno decorate di rami di quercia disposti a spira; le facce apparenti dei pilastri verranno adorne di rosette ed altri lavori d'intaglio proprio dello silie.

Lo stesso fogliame adornerà i capitelli delle colonne, mentre quelli dei pilastrini saranno semplicemente modanati.

Sul sistema architettonico testé descritto ricorrerà un grande archivolto di stile acuto, formato da fascetti di piccoli cordoni rivestiti di logici e corrispondenti alle sottoposte colonnette, e da tauti prismi triangolari eguali in numero ai pilastrini inferiori sui quali insisteranno. I due stipiti del suddetto vano d'ingresso saranno convenientemente decorati, e sulla cornice che vi incorrerà al di soppe paggarà la pate di archivolto che vi corrisponde intagliato a cassettoni nella sua faccia curva, od intradosso. Il suddetto archivolto sara chiuso da un alto frontone con cornice decorata giusta lo stile, e nel culmine di esso soprerà una grande mensolis su cui sarà collocata la statuu in marmo del glorioso S. Francesco, affidata all'eprezio scultore cavaliere D. Genuro Cali.

Nel campo del detto frontone verrà collocato un basso rilievo tutto in marmo, e di cui il soggetto rappresentar debbe due Geni con gli emblemi della Santa Apostolica Sede, per ricordare il motivo della riedificazione della Chiesa in Gaeta.

Il detto basso rilievo avrà i seguenti particolari, cioè nella sonnità vi sarà il Triregno colle sonme chiavi, simbolo della Santa Sede, splendente fra nubi; il Genio Borbonico da un lato on un braccio sosterrà lo sectivo on l'altro la spada sguainata protata alla difesa della religione. Dell'altro la lo Genio di Pio IX, in attitudine di divortone con un braccio a sostegno delle somme chiavi e nell'altro il calice simbolo della fede e dei saccedozio. I due Geni porteranno ad armacollo gli attributi distintivi degli alti personaggi che rappresentante.

Nella porzione del campo che restorà fra quelle figure, vi saranos colpite la bandiere delle quattro potezze Cattoliche che cooperariono al ri-stabilimento della Santa sede, e per completare il soggesto figurerà nella parte più bassa la Città di Gacta, ore quelle potezze convenero. Cotes interessante lavvero trovasi afficia also seultore si; Irdi, già pensionato dal nostro Governo in Roma, ed autore di altre opere di scultura generalmente applicatio.

L'intero aggiustamento della porta sarà di travertino di Gaeta e le parti lisce saranno pulite e lustrate. L'altezza del frontone sulla spianata innanzi al tempio sarà di palmi 60 e la larghezza esterna dell'archivolto sarà di palmi 26.

Nei duc lati della porta sorgeranno due piedestalli, di altezza palmi 12 <sup>1</sup>/<sub>1</sub>, dal suolo, su i quali saran collocate le statue in marmo rappresentanti l'uno Carlo II di Angiò, fondatore della Chiesa, e l'altra il magnanimo Ferdinando II, l'Augusto riedificatore di quel tempio. Coteste due

proceeding Gongle

Statue sono affidate allo scalpello del suddetto valente scultore de Crescenzo, già chiaro per altre opere da esso lui eseguite.

Due magnifici baldacchini ottagonali di stile acute ne decoreranno la sommità.

I dodi di que'piedestalli saranno fregiati di varl ornamenti propri dello stile gotico, e nella faccia nateriore verramo scolpiti i reali stemmi de' mentovati Augusti personaggi, ed al di sotto due iscrizioni dettate dal chiarissimo nostro concitadino Commendatore Quaranta, le quali incise in caratteri smaltati ricorderanno l'origine e la riedificazione di quel religioso monumento.

Quattro controforti esterni sporgenti nella base per palmi 5 dal vivo del muro di facciata, la divideranno in tre scompartimenti, corrispondenti alla maggiore navata ed alle due minori. Lo spazio fra i due controforti centrali sarà ripartito in due piani separati da una corrice, che ricorrea dungo gli altri lati del tempio: nell'inferiore vi sarà la porta con l'intero-aggiussamento; il superiore sarà coronato da altra cornice inclinata lungo il timpano del tetto, ed avrà nel mezzo una grande Rosa di palmi 22 di diametro.

Nei due scompartimenti laterali, terminanti a piano iuclinato. sarauno scolpiti due alti infeatroni decorati nell'alto di piancoli e frontone. Nel mezzo dei due controforti ceutrali, di cui in sommità s'innalzerà per palmi 127 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>, dal suolo, ed alla estremità degli altri isterali, atti palmi 95: dalla spianata del tempio, sorgerauno sopra adutti basamenti le statue in marmo dei quattro Dottori di S.º Chiesa, S. Bernardo, S. Ambrogio, S. Tommaso e S. Agostino, coverti da corrispondenti baldacchini di figura ottazonale aegiziostati alla maniera gotica.

A tre valentissimi scultori è alfidata la esecuzione di coteste opere di scultura, il Sernardo-cioè all'egregio artista sig. Arnand, il S. Ambrogio al distinto Cavaliere Angelini, e le due ultimo statue al benemerito signor Solari. Lungo la faccia principale del tempio, ricorrerà un basancoto buganto di travertino lucido di altezza palni 21 ½ le la rimanente porzione sino alla cornice centrale sarà anche rivestita della stessa pietra. La porzione della facciata poi sopressante alla suddetta cornice sarà adorna de decorata di vari lavori di strecco conformemente allo stile. La nave mag-

giore del tempio sarà coverta d'un tetto a due pioventi, e le navi minori avaranno del pari coverte da tanti piecoli tetti anche a due falde eguali in numero alle arcate longitudinali nello interno della Chiesa, e asranno disposti in modo che i timponi dei medesimi si presentino lungo le due facciate laterali del tempio. Alla sommità della facciata principalche che sinuale zarà per palmi 130 f<sub>3</sub> circa in sulla spinanta esterna verra collocata la satuta colossale della religione, la prima delle opere di scultura che il valentissimo scultore signor Persico eseguirà pel suo paese nativo, mentre se egli acquistossi fama di egregio artista per tanti stupendi lavori da esso lui eseguiti, el diti opere non decorano che strannieri Pessi.

Lungo le due facciate laterali del tempio vi saranno due ordini di controfforti, nella direzione della linea centrale degl'interui piloni, gl'inferiori cioè che sosterranno le crociere delle due navate minori, ed i superiori ai quali saranno raecomandate le volte della maggiore navata.

N'ei muri di toupagno fra gli anzidetti controforti saranno scolpiti 24 finestroni che deram lume nello interno del tempio, i quali aran decorati, come quelli della facicata principale, corredati verariano di vetri colorati siccome già notossi. Le faece dei controfforti saranno fregiate di modanature e riquadri analoghi allo stile, ed alla lor sommità sorgeramo dei penacoli ottagonali che ne competeramo la decorazione.

La facciata posteriore del tempio presenterà ciaque lati diu ottagono regolare, agil angoi del quale sergeranon pur dei controforti, i quali sostener debbono la volta di covertura col tetto. L'architettura dei medesimi sarà conforme a quella degli altri controforti, e la loro sommità sarà in egual modo decorata. Nei muri di tompagui del coro non vi saranno finestre, avendone noi avuto espresso comando da S. M. 3 Re Sigono Nostre, mi le pareti esterne asaranno convenientemente decoramo mattoni variopital disposti a regolare disegno, come sarà del pari praticato per le pareti delle due facciate haterali.

Pria di dar termine a questa breve descrizione, non credimo inutile di far parola della grande torre, o campanile di eui sará fregiato il nuovo tempio. La sua pianta presenta un quadrato di lato esterno palmi 56, e fa parte del braccio destro della Croce che offre la sezione orizzontale della Chiesa. Ouaturo controfria inagoria ue corroborano la massa, la quale elevasi a scarpa sul piano di terra ove ne sorgono le foudamenta. Tutta la torre sarà, in altezza, ripartita in quattro piani, oltre la freccia da eui sará terminata, ed il basamento a scarpa. I due piani inferiori saranno pure di pianta quadrata, la quale prenderà la figura di ottagono nei piani sovrastanti e nella freccia. Il primo piano sarà all'altezza della prima cornice della facciata principale, il secondo corrisponderà all'altezza della cornice posta alla sommità dei controforti laterali dalla facciata medesima: il terzo s'innalzerà per palmi 130 circa dal piede dell'opera, ed il quarto infine arriverà sin dove Incomineiar debbe la grande freccia, L'altezza totale del Campanile sulla sua fondazione, sarà di circa palmi 240, e nel sommo della freccia vi sarà collocata una grande croce simbolo della redenzione. Lungo sarebbe il volere partitamente descrivere i particolari della decorazione progettata per tale opera; ma perchè dessa trovasi appena incominciata, e potendo subire delle modificazioni nel corso dei lavori, la esatta descrizione di essi non potrà aver luogo che dopo la completa riedificazione del tempio, in eui renderemo di pubblica ragione non solo i vari disegni geometrici del religioso edifizio, ma tutte quelle particolarità altresì che reputeremo necessarie, onde gli artisti ed il colto pubblico che dovranno giudicare e compatire l'opera nostra, non manchino di dati e di notizie, pur troppo necessari alla bisogna.

Tali sono le svariate opere, che per comando del Re, Signor Nostro, eseguivansi in Gaeta nel volgere di pochi anni, le quali, mentre adempiono pienamente ai peculiari oggetti pei quali l'alta mente di Lui dettavale, aggiungono altra pagina novella alla istoria gloriosa del Regno dell'Augusto Perdinando II, che il Cielo conservi e prosperi per lunga serie di anni.

Gaeta li 22 Marzo 1855.



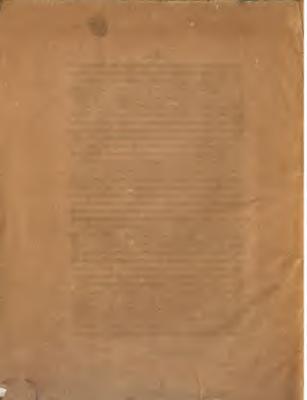



